SARGENT: Antonio Mancini

rono assenti affatto.

to, il clima nuovo. Se questo sia suc- atmosfera; e Stanton H. Hugues col cesso in Inghilterra e in America, od grande e arioso paesaggio di «St. anche in qualcuno di quei paesi coi Jean Avignon ». Di Frank Brangwyn quali la guerra ci ha impedito ogni la mostra allinea « Bagno di ragazzi » rapporto, constateremo alla prossima di tocco svelto e vivo, la grande « Covedere un riassunto il più possibile poni », e una serie di interessanti incompleto della loro ultima attività ar- cisioni raffiguranti scene di guerra, di tistica. Intanto, molto a proposito lavoratori e di fabbriche. Questo argiunge a parer nostro questo ciclo di tista, che nel 1914 ebbe alla Biennamostre d'arte moderna, che la dire le una mostra individuale, su dapprizione dei civici Musei veneziani or ma vicino al Morris, al Rossetti e al ganizza e allestisce nella sala gran- Burne-Jones, ma poi, lasciati i prede delle Procuratie napoleoniche, in raffaelliti, viaggiò lungamente nei piazza San Marco, con una serie di paesi mediterranei, fissando le sue opere che sono in possesso della nostra Galleria d'arte moderna di Ca Pesaro. Di codesto ciclo fanno parte, come è noto, una mostra d'arte inglese e americana, una d'arte francese, una d'arte belga e olandese, una d'arte russa e slava in genere, alle quali verrà aggiunta pure una esposizione di pittori veneti dell'ottocento. E sarà per il pubblico mostro un avvio alle manifestazioni future, un necessario riprendere contatto con quel gusto e quelle forme. quasi un riambientarsi ai vari e spesso opposti climi cui i padiglioni della Biennale avevano utilmente abituato le folle dei visitatori.

S'è incominciato con la mostra d'arte inglese e americana, la quale è stata inaugurata nella mattinata di martedì. Cura affettuosa e intelligente del prof. Giulio Lorenzetti, la rasasgna ha trovato una sistemazione

## -= Cronache d'arte ==

## Pittura inglese ed americana nelle sale dell'Ala Napoleonica

rassegne di bianco e nero. All'ultima in rosa », egli si fa intenso e convin- mes A. Whistler meritano particola- ancora di Thomas Grosvenor, di Ro-Biennale poi, la ventitreesima, nel cente in « Madre e figlio » e in « La 1942, Gran Bretagna e Stati Uniti fu signora dalla piuma. E vediamo John Sargent con Interessante «Rivon si dice che cinque o sei anni tratto dal pittore Antonio Mancini»: e rappresentino sempre un gran tempo William Micholson con un lieve rida provocare e definire atteggiamen tratto di bimba intitolato «Nancy»; ti importanti nell'orientamento del e Alfred East con lo smorto « Ripogusto estetico di una nazione. Spesso so » e la verde e vasta « Valle del rappresentano poco o nulla, ma tal- Nene » in cui spiccano quelle grandi voita, quando determinate posizioni masse d'alberi contro il chiarore del dello spirito abbiano maturato frutti cielo; e Ernest Waterlow con a li runon incerti, bastano a efeare, appun-scello », dipinto in una tranquilla Biennale, dove sarà dato certamente munione di San Simeone Stilita», «Po-

ottima nella bella sala napoleonica e impressioni in originali schizzi. In se- re menzione. Trattano per lo più sogconsta di un centinaio di opere do guito il suo spirito fu irretito da idea- getti veneziani, e l'autore stesso le vute a una trentina di artisti. Ve-lismi religiosi e morali. Per il suo offrì in dono alla nostra città nel diamo, ad esempio, John Lavery, che amore alle scene della rude fatica 1897. Tra le altre opere esposte riè uno fra i più amati e celebri pittori umana egli fu chiamato il Walt Wit- corderemo ancora una minuziosa e inglesi. I frequentatori delle Biennali man della pittura, e si può dire che, piacevole veduta di Amsterdam, diricordano certamente i suoi quadri: prima di Londra, furono Parigi e Ve- pinta all'acquarello da Robert Conel 1910 vi ebbe anzi una mostra nezia a dargli fama. | ventry; i due dipinti di Frederick personale. Fu tra i collaboratori del Un interesse veramente di eccezio- Carl Frieseke, « Autunno » di acceso Whistler nella fondazione della « The ne rappresentano in questa rassegna cromatismo e « Donna che cuce » più International Society of Painters and le acqueforti e le litografie di Joseph calmo e tonale; « Donna dal venta-Ni ulla sappiamo in Italia degli svi- Engravers » contro il campanilismo Pennell. Raffigurano esse vedute di glio » toccato con vivacità e « Il baluppi più recenti dell'arte inglese delle accademie e in favore di una Londra, di Venezia, ecc. Artista gno » modulato su una gamma di e americana. La guerra ha interrotto universalità dell'arte. La sua tecnica amico dell'Italia, dove soggiornò a gialli dorati di Richard E. Miller; la gli scambi intellettuali e artistici, iso pittorica è facile e veloce. Nel pae- lungo, specie in Toscana, il Pennell buona « Passeggiata vespertina » di landoci lungamente dentro i nostri saggio certa influenza del Turner ha raggiunge nello incisioni una rara ef. Alfred Hayward; « Frutteto in fiore » confini. Nel 1940, alla ventiduesima rafforzato le sue doti native; nel ri- ficacia. sviluppando un segno sensibi- di William Milne; « Il pescatore » di Biennale, che fu la penultima, man- tratto egli denota grande abilità e lissimo di ogni chiaroscuro e archi- Robinson F. Cayley; «Sera» di cò del tutto la partecipazione della una pennellata immediata e precisa, tettura spaziale. Questi suoi lavori Edward Arthur Walton; « Tra i flut-Gran Bretagna, mentre quella degli Dei quattro ritratti che qui sono espos sono senz'altro fra i più notevoli del- ti » di William Pratte « Biancospino » Stati Uniti venne limitata a una vasta sti, più che « Polymnia » o « Signora la mostra. Anche le acqueforti di Ja- di Costance Walton; ed altre opere



SIR E. WATERLOW: Il ruscello

bert Brongh, di J. Aldridge, di Paul Nash e dello scultore Frederic Leighton.

Questa esposizione raduna dunque un complesso di quadri tale da costituire un sufficiente e omogeneo panorama, se non della recentissima, il che per le ragioni dianzi dette era impossibile, almeno della recente arte inglese e americana. Soprattutto della tradizione paesistica e ritrattistica abbiamo qui documenti importanti. Se a questi si aggiungono poi le numerose e preziose incisioni, non è chi non veda come l'iniziativa possa considerarsi veramente riuscita. E tutto questo ha certo voluto significare anche il pubblico veneziano che, subito dopo l'inaugurazione, ha gremito numerosissimo e con grande interesse la sala napoleonica.

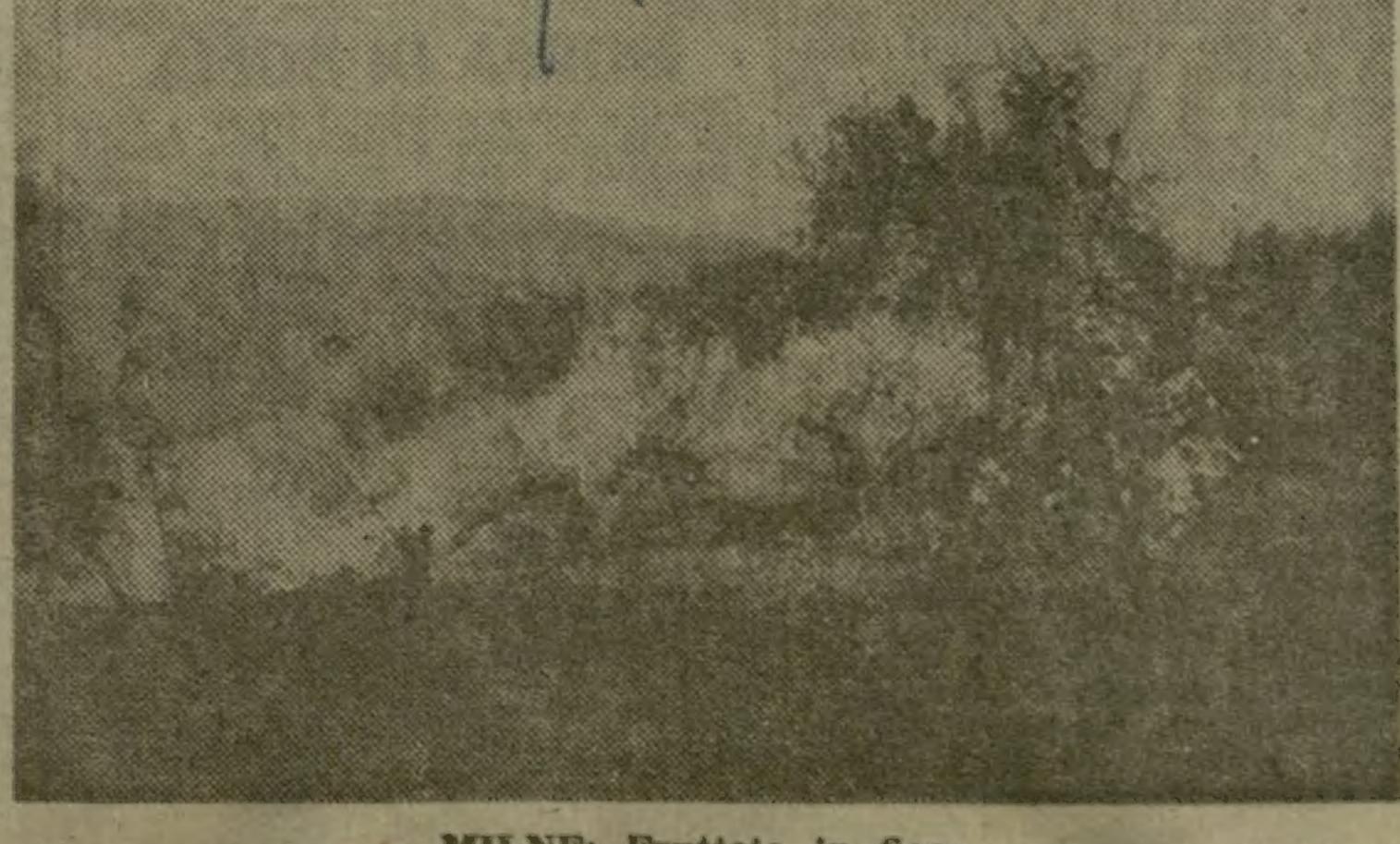

MILNE: Frutteto in fiore